



A-199

OTECA. SI-PALLI.





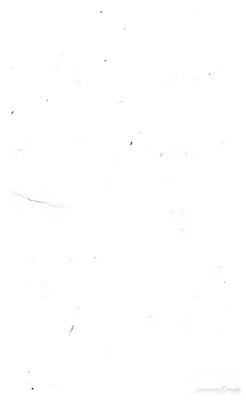



### IL SARTO ED I TABARRI

MELODRAMMA IN DUE ATTI

DA RAPPRESENTARSI

# NEL REAL TEATRO DEL FONDO

Nel Carnevale del 1834.



NAPOLI,

DALLA TIPOGRAFIA FLAUTINA

1834.



Les Manteaux commedia francese de signori Scribe, Varner, e Dupin mi somministrò le prime idee per la composizione del presente Melodramma.

Non avendo potuto per giuste ragioni trattar l'argomento originale in tutte le sue parti, dovendo attenermi alle musicali convenienze, pensai di servirmi del solo titolo, e dell'episodio de' tabarri, immaginando il rimanente a mio piacere — Possa il generoso e colto pubblico Napolitano accogliere benignamente questo mio lavoro, e porre attenzione alla presente mia proiesta, la quale altro scopo non ha se non quello, di non attribuirsi ai rispettabili, e noti autori Francesi gli errori ne' quali ho potuto cadere, e che l'amor proprio non mi ha fatto discernere.

L' Autore

A. P.

La poesia è del Sig. Andrea Passano. Poeta Drammatico de' Reali Teatri.

La musica è del Sig. Giuseppe Curci, primo alunno del Real Collegio di musica di Napoli.

Architetto de' reali teatri e direttore delle decorazioni Sig. Cav. D. Antonio Niccolini.

Inventore, direttore e pittore dello scenario Signor Pasquale Canna. L'esecuzione delle scene di architettura è del Signor Niccola Pelandi. Quelle di Paesaggio sono del Signor Luigi Gentile.

Direttore del macchinismo Sig. Fortunato Quériau.

Macchinista , Sig. Luigi Corazza .

Attrezzeria disegnata ed eseguita dal Sig. Luigi Spertini.

Direttori del vestiario, Signori Tommaso Novi e Filippo Giovinetti.

Figurista, Sig. Felice Cerroni.

ELISA, giovane padrona della fattoria della Rosiera promessa in isposa ad Adolfo, Signora Santange.

ADOLFO, giovine uffiziale, reduce dall'armata, Signor David.

GIACOMO, fratello maggiore di Adolfo proprietario in Valverde, invaghito di Elisa, Signor Ambrogi.

MΛESTRO PΛCIFICO, povero sartore della Rosiera fidanzato di Brigida , Signor Luzio .

BRIGIDA, vedovella, ricamatrice in Valverde, Signora Salvetti,

MAURIZIO, sergente veterano, cugino di Brigida, ed amante di Luigia, Signor Salvetti.

LUIGIA, nipote di Remigio, Signora Cardini.

REMIGIO, oste in Valverde, Signor Pace. EUSTACHIO, sgherro di Giacomo,

Signor Donadio .

Signor Revalden . GERARDO, contadino di Elisa,

> Coro di contadini, e contadine. Sgherri di Giacomo. Comparse, garzoni dell'osteria, e villani.

La scena è nell'ideale terra di Valvende 1imitrofa a quella della Rosiera in Ualia.

# ATTO PRIMO.

## SCENA PRIMA.

Veduta della terra di Valverde. A destra palazzo di Giacomo con abitazioni terrene, fra le quali casa di Brigida. A sinistra altre fabbriche rustiche con esteria di Remigio.

Molti contadini son seduti presso l'osteria mongiando, e bevendo, altri giuocando. Remigio e Luigia con garzoni li assistono. Maurizio è seduto ad una panca separatamente presso una piccola tavola bevendo. Brigida è occupata a ricamare presso la sua casa. Indi Gerardo ansante.

Coro

Beviam, beviamo amici,
Allegri si ha da star.
Stanco, spossato, e lasso
Già molle dal sudore,
Dalla fatiga oppresso
Il buon agricoltore
Allegro poi qui viene,
A ristorar sue peue,
E scorda i suoi malanni
Con Bacco, e con Amor.

Cer. Cari amici , allegramente ...
Una nuova... reco... oh Dio!
Ora giunge... ah! non poss'io
Pel contento respirar .

Mau. Chi mai giunge?

Rem. Bri. Lui. Coro. Chi? favella!

( Tutti si affellano a lui d'inter-

Ger. ( Tutti si affollano a lui d' intorno. ) Egli stesso... oh! questa è bella! Tutti Come! come! Adolfo! Evviva!
Che si vada ad incontrar.

( Viano. i contadini con Gerardo. ) Rem. Lui. Bri. Viene Adolfo? oh contentezza!

Vogliam tutti giubilar.

Mau. Ancor io per l'allegrezza
Un boccal voglio vuotar.

Eh! Luigia? a me più vino.

Lui. Il sergente sia servito

( Ad un garzone che reca altro vino . )

Mau. Non vuoi dirmi maritino?

Lui. Or non siete a me marito.

Mau. Se or nol son, lo saro in breve,

Iq lo giuro a Marte e Amor. (beve.)

em. (Se a dover non stà qual deve,

Rem. (Se a dover non sta qual deve Te lo accomodo di cuor.) Rri. Lui. (Sempre grida, sempre beve

Ma cattivo non ha il cuor. )
SCENAII.

I Contadini ritornano, precedendo Adolfo in piccolo uniforme. Gerardo lo siegue, e detti.

Coro Ritorna Adolfo a noi ,
Deponi omai la spada ,
Qui ti sorride Amore ,
T'offre ai piacer la strada ;
In verdi mirti i lauri
Or devi tu cambiar .

Ado. Cari amici, io son tra voi;
Io vi abbraccio; io son felice!
Che sperar di più mi lice?
Altro il cor bramar non sa.

Il veder l'amato oggetto Cui sacrai mia pura fede, Or è il solo, il solo affetto, Che inondando il cor mi và .
Ah! venite, voi formate
La mia gioja, il mio piacer!
Di Marte fra l'ire
Fu voto dell'alma
Il corre gli allori
E quindi la calma;

E quindi la calma;
Fra voi dolci amici
Per sempre goder.
Fortuna mi arrise;
Respira il mio core;

Mi guida l'amore Di gioje al sentir.

Tutti gli altri. Da noi ti divise La gloria, il dovere

Ma or tuoi sudori Compensa il piacere, Ti guidan gli amori Di pace al sentier.

Ado. Amici miei non posso Esprimere quel giubilo ch'io provo, Nel troyarmi fra voi.

Mau. Che dite adesso?

( Ai contadini . )

Non son pel militar belli i cimenti, Se han compenso si dolce in tai momenti. Eccolo quil: baciato ed abbracciato, E da belle ragazze circondato. Ado. È ver! ma Elisa mia, il mio germano,

Io fra gli altri non vedo.

Mau. In quanto al signor Giacomo
Non si sa cosa diavolo eli è dato.

Non si sa cosa diavolo gli è dato. Ei sta sempre pensoso. Bri. E la vezzosa Elisa, son due mesi

Che abbandonò Valverde, e ritiratà Si è nellà fattoria della Rosiera. Lui. Ed io vi sono andata

Ogni di per vederla. Mau. Ed ancor io adesso, Che una ferita mi fè dar congedo La passeggiata mia più predilettà E l'andar da Valverde, alla Rosiera, La mattina, e la sera ( Perchè colà ti trovo, e fo l'amore )' ( Piano a Luigia. ) Lui. ( Zitto, asino mio Man. Grazie di cnore. ) Ado. Io stringere dovea d'Elisa mia La man di sposo, allor che alto comando All'armi mi chiamò . Al dover mio Ho adempito, e ritorno Per compiere i miei voti al nuovo giorno . -Dal germano mi reco, e alla Rosiera Sull' imbrunir mi porterò. Non dia Alcun del mio titorno a lei la nuova. Allor ch'è desiato Improviso piacer, giunge più grato. ( Via nel suo palazzo . I contadini to accom-. pagnano e poi tornano . ) Rem. Ma che bravo Signor . Egli è un giojello. Ger. Lui. È delle virtù tutte il sol modello . Mau. E un militare, e basta, ed io che penso ...

Mau. E un militare, e basta, ed io che penso Bri. A bere, ed a fumar, cugino mio A me non pensi mai Rem. Ma quando effettuirai Con Mastro Pacifico le nozze?

Bri. Quando avremo denaro.
Mau. A questo ci pens'io. Adolfo isposa
Diman la bella Elisa
Pacifico tu ancora isposerai,
Io sposerò Luigina,
E fra quanti vi sono or qui villaggi,
H nostro sarà quel de maritaggi.

Non è così ?

Vedremo .

Mau. Che vedremo! Ouesto futuro non mi gusta affatto .

Rem. E a me non gusta niente

Caro Maurizio mio quel tuo presente . Amici andate via . Avete inteso?

Niun vada nuova a dare alla Rosiera

Che Adolfo è fra noi giunto.

( Via nell' osteria, ed i contadini partono . ) Ger. Non parlerem . ( Ci vado in questo punto. ) Bri. E contrario a tai nozze

Forse tuo zio?

Lui. Si legge a chiare note . Ei non intende dar fuori la dote . ( Via nell'osteria . )

Man. Oh! corpo di Milziade, e di Cimone! Non gli piace il presente? A bever vado Cospetto! un buon boccal di vino ancora, E poi quel che vogl'io Deve far te lo giuro, il Signor Zio. ( Via nell' osteria. )

Bri. Ma vedi che disgrazia! Quanto si deve far, si dee sudare. Un tocco di marito per trovare .

( Via nella sua casa. )

SCENA III.

Pacifico dalla strada con involto, in cui è il tabarro, indi Giacomo pensieroso dal palazzo.

Pac. shi fa lo Cosetore, Nè affina quanno taglia, È ciuccio assaje, la sbaglia Talento affe uce vo. Ntra dudece cappuotte . Che a fare m' hanno dato , Uno pe me scasato

M'aggio cacciato io mò. Ergo! non songo ciuccio? Ommo de sinno io sò. (Va presso l'osteria e ripone sopra una panea l'involto. Giunse il german! mia mano Armi la gelosia Elisa sua non fia, Se non fu mio quel cor. ( Uh! cancaro! che beco! Pac. È st' uorco cca venuto. ) (È quì il sartor! perduto Gia. Son' io se mai favella. Se de' tabarri apprende Ch' io sono il possessor. ) Pac. ( Me guarda, e mbrosonea. ) ( Ciò che pensai si esegua. ) Gia. Sartor di te chiedea. Mi ascolta. Ho da parlarti. Pac. ( Nce simmo . A puzo fermo Mo nce li boglio dà.) E accossi, che bolite? Zitto, ed ascolta ... Gia. ( Guardingo. ) Pac. Sento . , ( Chisto che maje vorrà ) Gia. Prendi . ( Bandogli una borsa . ) Pac. Gnò! È tuo quest' oro . Gia. E perchè? Pac. Vò dar ristoro Gia. Al tuo stato si meschino. Cambiar voglio il tuo destino ... Ma se pronto eseguirai Mia decisa volontà. Da qui parti; lungi vanne,

> Vivi pur sott' altro cielo, Nel mio cor cotanto zelo

Sol m'ispira la pietà. Io sarò dovunque andrai Protettor, sostegno, amico... Se ti nieghi, allor nemico

A te Giacomo sarà.

Pac. (Chesto che bene a dicere?

E suonno, o vesione?
Nee fosse qua pericolo,
En chest' accasione...
Pacì, Pacì sta nguardia

Saccete arregolà.) E ben mi ubbidirai?

Pac. E chi se po nia.

Gia. Col cambiar loco, credi,

Cia.

Sorte si cambiera.

Pac. Io cagno cielo , e terra ,
Ma nquanto a la fortuna!

Nce aggio difficoltà.

Accendi, o gelosia

Più fiamme a questo petto s

Della vendetta mia

Affrettati, o momento

Il tuo ritardo sento,

Più crucia questo cor.

No, non vedrà il germano
D'Elisa il vago ciglio;
Cagion del suo periglto
È un disprezzato amor.

Pace. (Mo manno a lo diaschence
Lo filo, l'ache, e fuorfece,
E me ne scappo a Napole,
Pe poté sciascià.
Napole! io già te veco,
Te smiccia lo pensiero:
Llà voglia stare alliero
Nè diebbete cchiù fà. )

Gia. Ci siamo intesi dunque?

Pac.

Ntise , e miezo .

Ma io saccio ndegnamente,

Ca avite vuje lo core

De gatto maimone,

Comm'è ca site mò, co me sguazzone?

Gia. Per ricompensa insulti

Dunque la mia pietà.

Pac. La pieta vosta

È na pietà spictata, chi lo nega.

Ma comme io sto appuntato

Co Prizeta, e me l'aggio da sposare ... Gia. Non più. Non insultare

Del mio cor generoso

I moti i più innocenti. Io parlo poco, Ma molto posso, e se il cervello hai sano

Pensa ... quel che voglio io , nol voglio invano.

Pac. E io lesto mo arravoglio,

Le scartapelle meje, e me la coglio .

A lo manco lassate che ve vaso Chelle mane, che addorano

De carità stantiva. Che lo Cielo

Ve pozza scarrccare

Na tropèa ncapo de salute e bene .

Gia. Và, non perdere tempo

Pacifico garbato.

Pac. (Bene mio chisto è suonno, o stò scetato!) Gia. (Ed Eustasio non torna. Or troppo in pene

Ed in angustie un tal tardar mi tiene. ) ( via. )

Pac. E suonno o vesione!

Paci che te ne mporta. Si la fortuna mo te scioscia mpoppa

Cerca de non cade me starte ncoppa. (via.) S C E N A IV.

Eustasio solo. Indi Giacomo di nuovo.

Degl'intrighi son maestro Sò ben fare il mio mestiere, Nei cimenti accorto, e destro Mai non seppi palpitar. E ove spira amico il vento

Il mio legno sò guidar. Servito è il mio padrone. Il tutto è pronto Si compisca il gran colpo

Appena si fa sera E Valverde si lasci, e la Rosiera.

Ma eccolo egli viene ...

Gia. Alfin giungesti

Perchè tardasti tanto?

Eus. I miei compagni

Riunir dovetti.

Gia. Ove son'essi, parla?

Eus. Non attendon che noi .

Gia. Adolfo è giunto

Mentr'io non l'attendea; Ma ancor ci resta tempo

Pel gran colpo eseguir .

Eus. Elisa?

Alla Rosiera trovasi .

Eus. Lo sciocco

Sartore a cui commisi la fattura De'dodici tabarri, era dianzi Quì con voi? Ah se mai...

Gia. Taci! gl' imposi

Subito allontanarsi, e mel promise

Al suon dell'oro.

Eus. E ben conviene adesso
Tutto eseguir, prima che Adolfo vada

Gia. Sì, non tardiamo.

Gia. Si, non tardiamo. Eus. Ed i tabarri? Gia. Ne coprirai tuoi sgherri. Essi esser denno La divisa comun. Si tragga Elisa

Nel mio podere, ed ivi,

Se l'ingrata sprezzò la mano mia Di mia vendetta alfin, la meta sia. ( viano. ) S C E N A V.

Cortile della fattoria di Elisa con giardino in prospetto, ricco di rosaj. Abitazione da un lato.

Molte contadine entrano pel cancello, Elisa esce dalla sua abitazione, ed avanzandosi lentamente, manifesta una dolce malinonia. Indi Gerardo dal cancello frettoloso.

Eli.

De' miei giorni, ancor sull' alba
Pari ai fiori il cor brillò,
Ma il destin l'amica calma
Sul mattino a me involò.

Or prepara, è ver, l'amore
A me giorni di contento,
Ma perchè, perchè il mio core

Mi sta in seno a palpitar?

Il tuo bene, il caro sposo
Giusto il ciel proteggerà.

Un padron buon, e amoroso
A noi tutti accorderà.

Ger. Oh giubilo!.. oh contento!
Padrona... se ... sapeste ...

Eli. Ah! dimmi? Adolfo è giunto?

Ger. Da brava! lo diceste.

Ed io tal nuova fausta Vi venni ad annunciar.

Eli. Oh gioja!

Ger. Aprite il core
Alla letizia omai

Coro Ger. Rasciugherà tuoi rai Ora pietoso amor.

Eli. Rivedro l'amato bene,
Il mio sposo io rivedro.
La nel tempio presso all'ara

Cari lacci io stringerà.

E fra dolci, e casti amplessi
Licta Elisa esulterà.
Ogni dubbio, ogni tormento
Dal mio core fuggirà.

Di due cori, amor un solo, Un sol cor ne formerà.

Coro Ger. Godi pur, sta lieta, il ciclo.

1 tuoi voti appaghera.

Ger. Padrona, io l'ho veduto In Valverde arrivar, e intesi poi Che progettò di farvi una sorpresa Quando seppe che sola qui eravate.

Eli. E hen mie care andate (Alle contadine.)

E si prepari quanto

Per festeggiar fa d'uopo, al nuovo giorno, Le vicine mie nozze, e il suo ritorno. ( Contadine viano.)

Eli. Gerardo?

Ger. Che bramate?
Eli. Se fedele,

Se segreto tu sei ...

Ger. Per voi che non farei Eli. E ben: m'ispira amore, il cor mi detta Un idea

Ger. E qual & ?

E vicina, ma pur dalla Rosiera

A Valverde non vi è molta distanza

Ger. Che pretendete far?

Eli. Quella sopresa Ch' egli a me far volea, a lui si faccia.

Ger. Bello è il pensier davvero! anzi una strada

Farovvi far, da me ben conosciuta Solitaria, ma non vi dia spavento, Che in Valverde conduce in momento.

Eli. E ben mi fido a te . Andiam , tu guida

Con due soli miei servi mi sarai. Se Adolfo tu mi rendi, Se il nostro imene o Cielo è voler tuo, Non mi staccar mai più, dal fianco suo (ciano.) S. C. E. N. A. VI.

Villaggio come prima .

Pacifico col tabarro , indi Brigida poi Maurizio.

Pac. Avimmo fatte tutto. Lo vestito Che aveva dato a me lo prencepale Pe consignarlo è dato. Mo che me so sbricato, A Prizeta abbesogna che parlasse, Pe combina nfra nuje li piattine E cò essa pò fà sette-carrine Bri. Pacifico sei quì?
Pac. Prizeta mia

A te jeva trovanno.

Bri. Allegro sei?

Che fu?

Notizie bone

Bri. E quali ? Presto

Pac. Gnorsi. Mo sposarrimmo.

Bri. Son due anni, che sempre mel prometti ;

Ma mai giunse tal di.

Pac. E mo è arrivato.

Mau. Ah Pacifico mio, son disperato!
( gridandogli alle spalle. )

Pac. Misericordia! E che mmalora viene Strellannome a li spalle a la ntrasatta Pe fareme piglià la semmentella ! Bri. Cugino cosa fu? Mau. Brigida bella

Per me la cosa è affatto rovinata, Io l'ho fatta ben grossa la frittata. Bri. Qual'altro guajo?

2

```
18
Pac.
                      Ch'è stato...
     ( A Maurizio che fa atti di disperazione . )
   Zitto!... non te fa brutto, ca assommare
   Può fa quarche tropea.
                          Ho fatto ... ho fatto ...
 Mau.
   Veh! che se non mi ajuti,
· lo mi strangolo, uccido,
  O mi getto in un pozzo,
 Bri. Ma parla
              Aspetta mò. Che d'è?
 Pac.
 Mau.
                                      Si tratta
   Pacifico di onore, e allora quando
   Un militar non ha punto di onore,
   Viver non deve no, meglio è se muore.
 Pac. Va t'aggio ntiso . Ogge
   Ncè dato buono buono a lo becchiero .
 Mau. Eh! bada come parli
   Maestro delle straccie
   Io non sono ubbriaco. Io mi lamento ...
   Mi lamento ... perché ... son disperato!
 Pac. Ma vuo a cancaro dire ch' aje passato?
 May. Mi servon venti scudi .
 Pac.
                              Vinte scute?
 Bri. E chi te li può dar?
 Mau.
                          Dunque si vada,
   Sì, si va la a morir .
                        Va chiano aspetta
   Ca mo arremedio io .
                        Tu!
Bri.
 Mau.
                            Tu!
                                Ch'è stato?
 Pac.
```

Quanno nce, nee ... Tecca ...

Bri. Hai tu questo danaro?

Oh! che gradito suono

Mau.

Mau.

( Gli mostra la borsa . )

Oh! cospettone !

Tu tal danaro?

Eh! che li hai m' intendi ( cenno di furto . Pac. Si nce li sbatto nfaccia, faccio buono? Chiste acquistate l'aggio co' sudore . Mau. Un baciozzo, un baciozzo Caro parente mio, cara cugina ... ( Va per far delle finezze a Brigida e Pacifico si frappone. )

Pac. Ague, statte che faje

Scusa ho sbagliato. Mau. Pac. E pe shaglio può essere scannato. Bri. Dunque che si ha da far? Primma ch'è fatto

Pac. Se pole o no sapere?

Dice ben che facesti ci hai da dire. Mau. Cosa ho fatto? il dirò, state a sentire .

Da Remigio un buon boccale Io di vin m' avea bevuto, Quando il grillo mi è venuto Di Luigia dimandar.

Pe moglière? Pac.

Bri. Ci s'intende. E a te disse chillo niente? Pac. Già! quell'oste prepotente Mau. No, mi dice, Signor mio Non la voglio a te accordar.

Pac. Bri.

Eh! lo so io . Pac. Che faciste al negativo? Mau. Cosa feci senti quà Io che ho il vizio maledetto, Che se sono contradetto Meno giù le mani a caso; Da furor mi vidi invaso, E a risposta sì molesta

A Remigio un legno in testa Il mio braccio ppaffe dà .

Che facesti mai cugino! Bri.

Oh! bonora!

20 Non fuje isso, fuje lo vino Pac. Vien l'ostessa inviperita. Mau. lo la voglio far tacere, Obbligandola a sedere, Ma la feci giù cadere ... Ppunf! in terra quella và. Pure chesto! me scasato! Pac. Ppanf! ncapo, ppunf! nterra, Tu che aje fatto non se sà. Sono allor corsi i garzoni Mau. Con bastoni, e con schidoni. E l'avraje cred' io tu date Pac. De varrate nquantità? E l'avrai cred'io tu date · Bri. Bastonate in quantità. Mau. Questo nò, ma peggio v'ha. Ho affrontato il hattaglione , E giuocando di squadrone, Ho tirato giù a man basse Sulle mura, sulle casse. Fatt' ho in pezzi la mobiglia, Le marmitte, la stoviglia, Casseruole, tondi, panche E de'vetri in quantità. Che avverzerio! che straviso Pac. Tu ch'è fatto? fuss' acciso. Mau. Bri. Ah! Pacifico ripara Cosa mai far si dovrà . Io che v'aggio a riparare, Pac. Che riparo ccà nce stà. Ma poi v'è di peggiore Mau.

Cchiù pevo? Pac. Signorsì . Mau. Di peggio? Bri. Mau.

Senti qui. A quel fracasso subito Si è il giudice chiamato; Venuto, quell'orribile Rovina in che ha osservato Mi ha condannato - illico Di essere sfrattato. E il rotto senza chiacchiare Costretto a soddisfar.

Pac. E paga .

Mau. E come? Oibò.

Danero io non ne ho.

Pac. Chiste li buò da me?

Bri. Salvarlo spetta a te.
Pac. A me?

Mau. Bri. A te?

Pac. A me?

Mau. Ah! Pacifico non più
Uom tu sei di gran bontà.
Il danaro sborza su
Presto, il pliflete mi dà.
Che allor io in un moment

Che allor io in un momento
Pago il tutto e poi di botto
Con te vengo ad abitar.

Bri. Ah! Pacifico non più.

Uom tu sei di gran bonta Il danaro sbovza su A quel cor consuolo dà. Che allor egli in un momento Paga il tutto – e poi di botto

Pac. Me zucate a buonecchiù
Sergè appila, non parlà.
Mo vedimmo - zitto tu,
Vuò lo ppliffe, ppliffe pplà.
Vide addove so ncappato.
Pe mo ngotto, ma si sbotto

Vien mie nozze a festeggiar ..

Sa che botta aggio da fa., ( viano )

Parte di boscaglia fra Valverde, e la Rosiera. A dritta viale che conduce alla strada maestra; a sinistra strada di Valverde. In prospetto strada praticabile che conduce alla Rosiera, ma soli-

Si veggono avanzare dalla sinistra 10. sgherri avvolti in tabarri di egual forma, e colore come quello che ha indossato Pacifico. Eustasio è avvolto nell' 11.º tabarro simile, ed avrà un cappello presso a poco come quello di Pacifico. Giacomo in un mantello simile agli altri, ar-

taria . ( La luna è mezza nascosta fra le nuvole. )

mato di stile li precede. Coro con Eustasio.

> d ombre già scendono Di notte bruna E in ciel la luna Veder si fa.

Andiam solleciti - senza far motto . Un core intrepido - temer non sa . Il gran colpo immaginato,

Gia.

22

No, sfuggir non vi farete, Se in poter l' Elisa avrete Da temer più non vi sta . Cada al suol però svenato Chi di opporsi ardire avrà. Coro ed Eustasio.

Spento al suol, cadrà, morrà Chi di opporsi ardire avrà. Si rapisca, e a me si guidi

Gia. Coro

Rapiremo, assaliremo Alla forza cederà. Zitti dunque, e coraggiosì

Ne' tabarri i volti ascosi Chi conoscervi potra .

CoroEus. Il silenzio, ed il coraggio Nostri passi guiderà.

( 1 sgherri , ed Eustasio guardinghi vanno per la strada in fondo. Giacomo li siegue da lontano. )

#### SCENA VIII.

Pacifico dalla sinistra avvolto nel suo tabarro. Pac Ma vi sta jornata me potea Soccedere de peggio! Io tanto bello M'avea tutto acconciato, E m' ha tutto Maurizio sconcertato . Ma non perdimmo liempo Mo piglio chesta strata accortatora, Arrivo a la Rosera Prizeta aspetto, e lo sargente. Lesto Lo matrimonio nuosto combinammo, E dimane pe Napole allippammo . ( Nell' incaminarsi per la strada in fondo siascolta uno strepito lontano come di zuffa. ) Gno? e chesto che sarrà? chisto rominore Che bo dicere? cresce ... e chiù vicino Auh! destino! destino! Tenea la via maesta Perchè, venuto io songo pe chesta

Pe ncappare a quà guajo ... uh! gente vene... 'Che faccio? che resolvo ... ah! maro mene!

Vaco nuante... torno arreto? Cca me stongo ... corro ... stammo ... Signornò ... meglio è scappanimo ... Scappa scà, che bnò scappà. So li gamme pastenate,

Comm' a foglia stò tremmanno ... Cielo mio me raccomanno Da qua guajo m'aje da sarvà.

( Fugge, e si nasconde dictro ad un gran susso a dritta. Una nube copre la luna.)

Gia.

SCENA IX.

Giacomo dalla strada in fondo trascinando Elisas e minacciandola col pugnale.

Vien ... sconsigliata Ĝia.

Eli. Indegno !

Già. Taci, o ti sveno ...

( Uh pesta!) Pac. ( Facendo capolino. )

Eli. Perfido a questo segno

Non ti credea Gia.

Vogl' io Che paghi ingrata il fio Della tua crudeltà .

Eli. Tradir puoi tu un germano?

Gia. Amor non ha consiglio Trema del tuo periglio

Ragione amor non ha. Eli. Un Dio nel mio periglio

Difendermi saprà.

Pac. Che schianto che me piglio! Mò moro ciesso ceà.

Eus. Ah! signor, perduti siamo ( Scendendo dalla collina sbigottito . ) Di villani un folto stuolo

> Giunse a volo; Come turbine sù noi Si scagliò, piombò, nè i tuoi Han potuto col coraggio Tale assalto sostener

Son dispersi - son fuggiti . Son traditi - i voti miei,

Ma la preda è in mio poter. Eli. Chi da forza a sensi miei

> Trema il cor, vacilla il piè ... ( Cedendo allo spavento va a sedersi sul 'enso dietro del quale è Pacifico . )

Pac. (Oh! mmalosca i mo è cchiù peo!

Gia. Più lo strepito è vicino.

( Va verso il fondo . )

Eus. Evitar vò un rio destino (Fagge.)
Pac. Auh! da cca fui potesse

( Va per fuggire, e si trova nel sito ov'era Eustasio. )

Gia. (Torna indietro, e credendo che Pacifico fosse Eustasio gli consegna Elisa, ed un paccotto di carte, che Pacifico tremando prende, e machinalmente le mette nella saccoccia del suo abito.)

Te l'affido ... prendi ... in 'esse Tutto espresso è il voler mio Conosciuto esser poss' io Prender fora altro sentier.

( Via per la sinistra. )

Eli. (dopo breve silenzio volge gli occhi, vede Pacifico, che sta a lei vicino ancora tremando, e cade in ginocchio. La luna resta di nuovo scoperta.

> Ciel! che degli innocenti Scudo tu sei, difesa Mi assisti in tai momenti Con l'alto tuo poter.

Pac. (Ma vide lo diaschence, Che fila, mbroglia e mpiececa. E comme! ha da soccedere Tutto stasera a me!

Eli. Prenditi indegno quanto
Può saziar tua sete,
Ma muoviti al mio pianto,
Ma salvami l'onor,

Pac. (assicurato di esser solo con Elisa dice.)
Vi ca pigliate shaglio
Lo chianto trattenite
Vi ca n'arrore site,

Sarva ve pozzo io mo.

Eli. Salvarmi? tu...

Ma zitta ... E un assassin ...

Eli. E un assassin ... Shagliate .

Pacifico songh' io ...

Pacifico! tu ... oh! Dio!

Pac. lo songo ommo annorato;
Lo core aggio mpastato

D'ammore, e de bontà.

a 2.

Eli. Ah! se tu non m'inganni,
Se il ver tuo labbro dice;
Scemano in me gli affanni,
Io ti sarò felice,
Angel per me benefico

Pacifico sarai
E grata ognor quest'anima
Di te memoria avra:

Fenesca chillo parpeto,

De piccia fenite:

Mo lesto nquatto botte Da me ve ne venite

A juorno po vedimmo, Che avimmo nuje da fa.

Auh! sciorte n'autro ntruppeco, Non me fa mo piglia.

(Viano per la destra.) SCENAX.

Cortile della fattoria come prima.

( Adolfo seguito da Giacomo s' inoltrano nel cancello, indi varj contadini con faci, e contadine da varie parti. )

Adol. Cià tel dissi, o german. Dolce sorpresa Ad Elisa vò far. Ma pure il mio Curioso desio

Ti prego di appagar. Perchè rinvenni Te presso al fonte . Gia. È ver dal vecchio Olivo Mi han trattenuto varie cure, e mentre In Valverde, di nuovo il piè spingea lo cen te m'incontrai... Ado. Ah! german, tu sarai Il testimone della pura gioja Che Elisa proverà ( misterioso ) Gia. Lo credi? Ado. E quale Dubbio averne potrei? quel cor sincero È a me noto. Gia. E pur io ... pur io ... lo spero! ( come sopra ) Ado. Quai detti! ah! qual nel seno Il tuo parlar misterioso versa Dubbiezza! dimmi? Ah! perchè mai tu vuoi; Gia. Che il fabbro io sia de' tuoi Sospetti. Ado. Che! Gia. German, temo che Elisa Qual lasciasti non è. Tua lontananza Spense in lei ogni affetto Forse altr' indegno oggetto Ella a te preferì. Io me ne avvidi,

Ella a te preferì. Io me ne avvidi, E molto feci ond essa Mi palesasse il vero, e alle rampogne... Ado. No, mensogne, mensogne Troppo conosco Elisa; onesta, e fida Obbliar l'amor mio, Ardere ad altra face Nol fu, non è, non sarà mai capace. ( Coro di dentro ) Oh sventura! oh periglio

Ado. Che sento!

Gia. (Che risolvo? terribil momento!)

28 Coro Affrettiamci , voliamo , corriamo Si ricerchi di Elisa dov' è (Escono ) Ado. Fidi amici ... Oh! quì Adolfo? Coro Ado. Perchè afflitti... vi veggo smarriti? Son Gerardo , ed Elisa fuggiti Coro Ove sono da noi non si sa. Cielo! Elisa! Fors' ella sapea Ado. Ch' io veniva, che il piè qui movea? Coro Si. Gerardo reconne la nuova E Gerardo con essa spari! Ado. Oh! vel che a me ascondevi Gl'inganni di quel cor, Prima cader dovevi Per togliermi all'error . German, per chi deliri? Gia. Manda in obblio l'amor . Non merta i tuoi sospiri Chi calpesto l'onor. Coro Capace d'un eccesso, Chi mai credea quel cor . SCENA XI. Contadini di dentro, poi fuori, indi Elisa condotta da Luigia, Remigio, Pacifico e detti. E qui Elisa . Coro Ado. Oh ciel! Che sento ! Coro uscendo Ella è quì, ti rasserena Gia. Stelle! Elisa! Ado. Eli. Io reggo appena Cosa vedo! Io son tradito Gia. ( Vedendo Pacifico col tabarro ) Ado. Come! Elisa . Adolfo ... Ah 1 Pli.

( Va per correre fra le braccia di Adolfa. ma nel veder Giacomo a lui vicino resta sorpresa. Adolfo la guarda con isdegno, ma freddamente. Giacomo resta confuso. ma mostra una simulata indifferenza.)

Eli. ( Quì il rapitor d'appresso Al caro bene? oh Dio! Svelo l'error commesso, O chiudo il labbro mio? Brivio crudel! consigliami

.Virtù, dovere, onor.) Tutto nel volto ha espresso Ado. Il fallo suo, pur' io Non trovo a lei d'appresso Nel cor lo sdegno mio!

E fra la tema, e il dubbio Palpita in seno il cor. ) È qui il sartor! con esso

Elisa! oh mio rossore! Ma di fermezza adesso Io deggio armar mio core, E poi cadrà mia vittima

Il servo traditor. ) ( Rommase sò quà chiochiaro? Chillo me pare stuoteco, Chest' è na preta marmora,

Centrelle chillo mazzeca . E senza fa no ttecchete Tutte li pago io mo. )

Coro Lui. Rem. Ah! quel silenzio è figlio Di sdegno o di pietà.

Ado. Mentre dunque io qui ritorno A compir miei sacri giuri, Infedel dal cor tu furi Ogni mia felicità.

Infedel? Eli.

Gia.

Pac.

Perchè fuggirmi? Ado.

30 Io fuggir ... ah! no volea Eli. Io da te venir, ma ... Trema!) Gia. ( Minacciandola ) Tu ti arresti? ed io credea ... Ado. Sconoscente ... il labbro chiudi, Che discolpa io te non v' ha. Gia. Senti Adolfo ... Ah nò tu parla. (a Pacifico) Ado. Sol tu appaga il mio desire . Ecco ccà, ve saccio dire (confondendosi) Pac. Che ... cioè ... io cca venette ... Non venette ... ma credette ... La paura... fuje sicura Perche essa ... io ... lo mbruoglio ... lo non saccio che arravoglio Ma chest' è la verità. Di negre nubi addensasi Tutti Sul capo mio la piena Funesta orrenda scena, Già veggo preparar. Dirada o ciel le tenebre Fa il vero trionfar . Copri con le tue tenebre Gia. Mistero il mio fallar . Ma vide che avverzerio, Pac. Ma vide che sfortune Non me ne va bon'una Scajenza è chesta ccà. Chesta nottata ponteca Mme voglio arricordà. Pacifico coglie un momento opportuno, e fug. ge . Adolfo via agitato . Giacomo lo siegue sospettoso. Elisa fuori di se per l' avvenuto a stento è condotta via da' conta-

Fine dell' atto primo.

dini, e contadine.

# ATTO SECONDO.

#### SCENA PRIMA.

Cortile della fattoria come sopra.

Molti contadini e contadine delle officine sortono, e dicono in coro

Non si tardi, si serva il padrone
Il sartore saprem ritrovar.
Con le buone, o per forza il briccone
Tutto tutto, dovra palesar.
Ei da bene, ed onesto soggetto
Anzi sciocco finor ci sembro
Come mai col tabarro? Cospetto!
Di quei sgherri da noi si osservo.

Egli eluse nostra accortezza

Fuggl via, ma scappare or non può

( Escono pel cancello. )

S C E N A II.

Giacomo esce dall'appartamento. Fissa i contadini ehe partono. Indi si avanza riflessivo.

Gia. Que contadini in traccia
Van del sartor per ordine di Adolfo!
Dal labbro suo pretende
Tutto scoprir. Di lui io non pavento.
I dodici tabarri
Per ordine di Eustasio egli costrusse,
E da lontana terra i sgherri addusse.
Più in Valverde non son. Ma come mai
Ei col tabarro, e come Elisa ancora
Presso di lui. Io nol comprendo! pure
Elisa sola puole
Tutto svelar, ma generosa tace

32
Per non accender forse.
Fra me e il german di nimistà la face.
Fra me e il german! ahimè! crudel rimorso.
Troppo tardi mi pangi.

#### ŞÇENA III.

Adolfo, e detto.

Ado. Germano, ancor tu vai
Da me lontano, e mi abbandoni?
Gia. In preda
Io ti lasciai a tuoi pensier. Conosco
Che un agitato cor trova sollievo
Più nel silenzio, che l'udir nojoso
Inutile conforto.

Ado. Ah! perchè mai Non ti ascoltai! L'infida Non mi avrebbe veduto,

Gia. Le portasti, E palesò...

Ado. Noto a me fece il tutto.

Gia. Oh ciel!

Ado. Ma solo... jo fremo!
Dal perfido assassino il nome solo
A nasconder si ostina.

Gia. E pur... potrei...

Io dal suo labbro se il volessi tutto Tutto scoprir.

Ado. Tù.

Gia. Sì. Ciocchè tu brami

Fa pur; ma dille ancora
Che io l'amo ... Ah! no sol dille
Che il suo fallo nel petto
Io portesò scolpito,
Ne più la pace avrò che mi ha rapito,

Ne più la pace avrò che mi ha rapit Gia. Rasserenati pur. Fra poco spero Dar la calma al tuo core.

(Ah! della colpa mia sento l'orrore. (Fia.)

Ado. Che mi avvenne; e potea

Con quel candido volto
Chiuder nel petto poi
Cotanta infedeltià? D'abborrimento

Ella è degna ... di tutto, Di tutto il mio rigore ...

Adolfo ah! no! ancor ti vive in cere.

Di quelle luci angeliche
Fui prigionier fedele,
E dell'amor nell'estasi
Vissi felice un dì.

No !.. fuggiro l'infida, Cagion del mio dolor... Ah! no non posso odiarla

Sento che l'amo ancor. Coro di contadini.

Signor si seppe il perfido, Il reo sartor dov'è Per arrestarlo, celere Di già si spinse il piè.

A me si guidi . Andate

Coro Andiam .

Ado. Voi vi arrestate?

Coro Elisa! Ella è innocente

'Ado.

È pel dolor languente. Esser non può mai rea

Ado. Speme amica in me discendi

Riconforta il mesto seno, Per un solo istante almeno Porgi calma al mio dolor. Il distrugger l'opra tua

Crudeltade amor saria;
Tu a me rendi Elisa mia
Qual la brama questo cor.

•

Calma oh! ciel la pena ria
Che tormenta il mio Signor! (viano)
S C E N A IV.
Giacomo solo.

Egli parti . Conviene
Ad Elisa parlar . Troppo il rimorso
Troppo tardi mi punge ...
Ma propizio è il momento . Eccola , giunge .
S C E N A V.

Elisa e Giacomo.

Eli. (Esce pensosa e concentrata. Si avanza lentamente.)

Era sereno il di Splendea per me d'amor, Ma tutto a me rapi Un empio traditor! Ma vuol la mia virtù

Che lo degg' io celar.

Ah! rio destin, non più!

Che barbaro penar. ( per partire )

Gia. Ferma Elisa ...

Che vedo! si fugga!

Eli. Che vedo! si fugga!

Gia. Ferma Elisa ... un istante ... un accento

Eli. E anche ardisci!

Deh! un solo momento.

Senti, ascolta, che bramo a te dir.

Eli. Tu parlarmi?... ah non mai...

Ma deh! senti.

Ma deh! senti.
Tu di Adolfo la pace cimenti,
Se mi ascolti, essa a lui tornerà.

Eli. Ah! l'inferno fra tanti tormenti, Un tormento simile non ha. Gia. L'amarti fu colpa

L'amarti fu colpa Mi spinse al delitto, Il sen dal rimorso Or sento trafitto. Tuo petto nasconda L'arcano funesto, I moti seconda Del degno tuo cor.

Da te sola imploro - La pace, l'onor.

Crudel m' involasti Eli.

Di bene ogni speme ! Quell' alma spietata Or palpita, e teme? Perchè non tremasti Allor che il delitto Per me immaginasti, O barbara cor;

A chi tu offendesti .- Or chiedi l'onor A

Gia. Eli.

Mel giura . · Un nobil cor promette... (con nobiltà.) E spero? Gia. Eli. T' assicura .

Io ti perdon, perdono Possa accordarti il ciel!

Del delitto io sento orrore,

Va tacerò...

Gia. Ritornar per te nel core Eli. Pietoso ciel se a lui Del german farò l'affetto; Rimorso in cor gli des Rimorso in cor gli desti, Ritorna a Elisa oppressa Che la pace a te involò. Quel ben che già sperò. È del sangue in sen la voce Ma se il mio ben non torna Dell'amor più viva, e forte, Alla primiera face, Altro affetto invan , la morte In grembo al ciel la pace La calma io trovero.

SCENA IV. Camera di Pacifico. Da un lato porta d'ingresso dall' altro stanzino. Mobili rustici.

Entra Pacifico agitato. Getta sopra una sedia il. tabarro chiude la porta, ed esclama.

h! ca songo arrivato! Ma vide si la sciorte lo potea Pe me ntrezzà cchiù nera!...

Sol distruggere la può.

36 Passo pe llà ... strille, fracasse, allucche, Ppaffette vene chillo, e me consegna Chella, e mentre voglio io Portarla ccà, che attorniate simmo Da pacchiane arraggiate, Che a la fattoria nce hanno portate! Ma io vedenno fa lo tiempo niro, Nfra la buglia aggio fatte miezo giro. Mo va trova si Prizeta è venuta! Nce vorria mo ca chella, Ch'è vera arucolella ... ( Si bussa . ) Chi è che tozzolea?

SCENA V. Luigia di dentro poi fuori.

Lui. Lh! Pacifico aprite. Pac.

De Luisa

Ma dice, aprite, presto. Pac. E comme va de pressa

Da dare avraggio a chesta ccà lo riesto ( Apre, e torna a chiudere entrata Luigia. )

Lui. Ah! Pacifico vengo

Correndo come cerva. Mi lasciate ( sedendo ) Riposare un tantin

Pac. Che cosa è stata?

Lui. Io debbo un ambasciata

Farvi con secretezza. Pac. E chi te manna?

Lui. A voi mi manda Elisa Pac. E che vole da me?

Lui. Tacer dovete Anche di vita a costo

Chi fu colui, che a voi la consegnò. Pac. E figlia sto secreto non nce vo.

Lla stevamo a la scura,

E tanta la paura

Che niente io llà vedette, nè sentette Tutte li sienze figlia io nce perdette.

Lui. Come! con voi ell'era,

Il tutto si è saputo.

Da molti sgherri Elisa fu rapita Ed in certi tabarri erano avvolti

D'ugual forma, e colore.

Tutto saper dovete,

Se un simile tabarro ancora avete .

Pac. Lo cappotto?

Lui. Ma sl.
Pac. Oh nce mancava

Chesto purzì. Io non ne saccio niente.

Te juro sto cappotto ... ( si bussa )

Lui. Oime si bussa!

Pac. Aspetta (va per aprire)

Lui. Non aprite.

Io venni di nascosto, e poi non voglio Che mi trovino qui, sola con voi.

Non siete maritato, Ed io nubile sono.

Pac. E che male nce stà ... S C E N A VI.

Brigida, Maurizio di dentro, poi fuori, e detti.

Bri. Eh! dico apri.

Pacifico ...

Pac. Uh! tè tè ... Prizeta ntiempo!

Lui. Quando è Brigida poi la fo venire (per aprire)

Pac. (trattenendola)

Gnorno. Chella te trova, e si se mperra Ccà nce lo fa venì lo serra serra.

Lui. Non importa vi dico

Io saprò persuaderla.

Pac. Comme vuoje

( va per aprire )

Mau. Dico si apre, o non si apre?

38 Pac. Mo ... mo ... Piano fermate ... (trattenendolo) Se mi trovano qui son rovinata. È Maurizio. Egli mi ama, ed è geloso. Pac. E che avverzerio è chisto, bene mio. Lui. Come dunque si fa? ( si bussa ) Mò... siente... aspetta... Pac. Nficcate dinto llà . Che vi è là dentro? Pac. Nee la cucina cò lo puzzo. Lui. ( va nello stanzino ) Bri. Si apre, o non si apre? Pac. Mo... (va ad aprire) Che stai facendo? Bri. (entrando) Da mezz' ora bussiam . Mau. Da un ora picchio Pac. Zt, zt, n'aizate tanto lo cannicchio. Bri. Ah Pacifico mio! Mau. Oh che disgrazia l Bri. Pria di darti la mano, oimè ti perdo! Mau. Tu sei morto. Tu sei precipitato... Bri. Pac. Aime, parlate mo, che cosa è stato? Bri. Sottosopra è la Rosiera Tutto, tutto si è appurato. Mau. Cos' avvenne a te jersera, Si è saputo, penetrato. Bri. Ti van tutti ricercando E all'oggetto van girando. Contadini di qua, e la . Bri. Perche Adolfo vuol sapere Mau. Da te il fatto come va, Il tabarro che tu avevi La condanna tua farà. Lo 'cappotto? Bri. Mau. Ma sicuro

Pac. Niente saccio, ve lo ghiuro; Me trovaje dinto a li botte ... Ah! mmarditte li cappotte Chi li porta, e chi li fa. Quel danaro che tu avevi, Mau. Or capisco come va. Io direi, convien che adesso Bri. Mio Pacifico tu fugga .

Mau. Col fuggir farebbe peggio

Che l'ingener si distrugga:

Bravo! bene! Bri.Man.

Colà veggio Il tabarro ... sì ... non erro ... ( Vede il tabarro e lo prende ) Zitti, zitti, eccomi quà. Evvi il pozzo dentro là. Or a basso quella va . Nel trovar più si potrà. ( Per entrare nello stanzino )

Oh mmalora!

Pac. Vado ... Mau.

Pac. Aspetta. (Trattenendolo.)

Bri. Perchè opporti. Мац.

Che tu quà! Bri. Ah !

( Maurizio si svincola da Pacifico, va per entrare nello stanzino, ed esee dallo stesso Luigia. Maurizio resta sorpreso. Brigida fissa fremendo Pacifico, il quale resta immobile. )

Lui. Ah! Maurizio amato mio Ti dirò la verità.

Bri. Ah briccone !

Mau. Traditrice 1

Parla presto come quà? A 2. Bri. Ti dovrei cavar quegli occhi (APac.)

Ti dovrei passar quel core ....

40

Bricconaccio, mancatore Quest' offesa a me si fa!

Pac. Siente a me Prizeta mia
Lo sa il ciel, se fra miei guai,
Di tradirti sol pensai,
Che mi possa scamazzar.

Mau. Conto a me tu ne darai

La Luigia è la mia sposa

( Cava la spada. )

Mau. Il cor gli spacco

Bri. Elà dico, stà in cervello.

Pac. Bene mio chiù caso amaro
Non se dà de chisto cca.

SCENA VII.
Contadini di dentro, poi fuori e detti.

Coro. Mastro Pacifico? Mastro Pacifico?

Cchiu gente vene? Masto Pacifeco

Povero tene

Vi no cappotto — che cosa fa.

Coro Eccolo quà. (Entrando.)

Mastro Pacifico — Vieni con noi

Tu sol le tenebre — dissipar puoi,

Che tanto oscurano la verità.

Ti attendo Adelo. — Tu doi capalere.

Ti attende Adolfo — Tu dei parlare O la giustizia — tutto saprà. Vicni se tardi — Peggio sarà.

Tutti .

Man. A me rubare l'innammorata

Non mi aspettava questa scenata!

Mi sgrida onore — mi spinge amore,
Fra noi la spada, — Deciderà.

Bri. Come la me fare questa scenata l Mentre la fede mi avevi data? Mi sgrida onore — mi spinge amere Conto a me credi se ne darà.

Per cagion vostra son rovinata,
Or nel decoro sono macchiata,
Se probo siete, se avete onore
Via palesate la verità.

Pac. Dalle, refune, sciorta mmardetta!

Vi che avverserio — Vi che scoglietta!
Chillo ammenaccia — Chesta se mperra;
Chesta me ngotta — Chillo m'atterra,
Jammo ... so lesto ... pe na bannera;
Che m'aggio fatta, noe sta fera!
Auh! chesta mano vorra taglià.

Coro Ti attende Adolfo — Tu dei parlare Vieni, se tardi — Peggio sard.

> S C E N A VIII. Fattoria della Rosiera

## Adolfo e Gerardo .

Ger. Usalmatevi signor. Di tutto il male Il vero autor son io. Se non avessi Recata alla padrona la novella Del vostro arrivo forse...

Ado. Ah! che facesti!
Ger. Punitemi son qui, ma la padrona

Non ha colpa, il credete. Cari entrambi mi siete.

Ado. Quanto avvenne ad Elisa
Mi è noto, e il credo, ma perchè si ostina
A nascondermi ancor, colui che seco
La trasse. Il suo silenzio un grande arcano
Certo nasconder deve.

Ger. E ben cercate
Con le buone ... chi sa ...

Ado. Ch'io la rivegga, Ma se si niega poi...

Ma se si niega poi ...
Ger. Signor, tacete, ecco ella viene a voi. (parte)

Elisa esce malinconica, e dignitosamente ad Adolfo dice.

Eli. Adolfo a te ritorno

Per vederti, e parlarti, ed a parlarti
Forse l'ultima volta. Ho già deciso
Innocente son'io,
Và, libero ti rendo. La tua fede
Ti ritorno. Il monil, caro a me tanto

( Si toglie dal collo un monile )

Che prima di partir tu mi donasti Pegno dell'amor tno, Che mentre tu pugnavi, Io di pianto bagnai E co'miei valdi baci il consumai, Prendi ... inuli mi sia . Ho risoluto Estingua il nostro effetto . Divida i nostri cuor solingo tetto,

Ado. Ah fermati ...

Ado. Per un istante

Vò tutto obliar, vò ritornar l'amante. In te sola, in te fidai

Adorai le mie catene E sperava dall'imene Ogni bene questo cor Ma crudele! ancor tacendo Tanto ben distrugger vuoi! Ritornarlo a me tu puoi Palesando il malfattor.

Eli. Se a parlar tu m'indurrai Ne avverran funeste scene, E fra palpiti, e fra pene Spingerai più questo cor Basti a te, sono innocente Dubitar di me non dei "Qual già fosti ancor tu sei Il mio primo, il solo amor.

Ado. E ti ostini?

A me l'insegna Eli. La virtù, il dover, l'onore.

Ado. Nò spietata! in cor ti regna Di mia pace il rapitor ...

Eli. Altra fiamma! oh qual sospetto! Perchè accresci il mio dolor . Ah rammenta quell'istante (teneramente) Che a partir tu li affrettavi, Sul tuo cor la mano mia In dolc' estasi posavi : Questa è l'ara tu dicevi, E di amor si sospirò.

Si rammento quell' istante Ado. Che sul cor tua man posavi! Ma che giova un tal ricordo! Mentre fede a me giuravi, Quel tuo giuro, o mancatrice Passò il vento, e l'involò.

Ti decidi.

lo son decisa . Eli. Dunque addio. Ado.

Eli. Per sempre addio.

E sarai ... di tu ... capace ... Ado. Eli.

Resti ingrato a te la pace Meco io porto il mio dolor . a 2.

( Ah! perchè la sua fermezza Ado. Tenerezza in cor m' ispira? La pieta succede all'ira Parla in me l'antico amor. ) Và ti lascio ingrato core

Tornero, ma in altra guisa;

44

Tu sarai da me divisa Quando il vero io scoprirò. Manca in me già la fermezza

Eli. (Manca in me già la fermezza
Tenerczza in sen m'ispira
Ma se parlo accendo l'ira
La vendetta nel suo cor.)
Non sperar ch'io parli, onore,
La virtù sol guida Elisa;
Io sarò da te divisa
Ma innocente ognor sarò.

( Adolfo parte; Elisa si abbandona sopra poggiuolo. )

## SCENA X.

Giacomo entra guardingo. Guarda verso la parte ond' è entrato Adolfo, e si avanza.

Gia. (Si allontana il german. Questo colloquio Non mi aspettava. Elisa... Eli. E ben, bramate

Altro da me?

Gia Oli! virtuosa donna

Io da quì lungi il giuro Il mio piè muoverò, ma lascia pria, Lascia che a piedi tuoi ... (*Per inginocchiarsi*.)

## SCENA XI.

Adolfo, Pacifico e Maurizio, Brigida, Luigia, Simone, Gerardo, e contadini d'ambo i scssi. Un contadino porta il tabarro.

Ado. German che fai?
Gia. (Stelle!) (Alzandosi.)
Ado. D'Elisa a' piedi?
Gia. Vedi a qual atto scendo.
Nuovamente a parlar la scongiurai,

45 Ma l'ho sperato invano. Ado. E ben serbi l'arcano Vedi chi parlerà. Signure mieje Pe carità non saccio che aggio a dire Ado. Chi que' tabarri, dimmi Costruir ti commise? Pac. E chesto è chello Che non saccio Signò. Non lo canosco, Ne pò l'aggio cchiù visto. Ado. E come sei Di un di essi possessor. Pac. Pe non scordarme Le regole dell'arte Voze la stella mia sgnajata; e nera, Che uno ne cacciasse, io pe bannera. Ado. E ignori tu chi a te, forse nel bujo Equivocando co' malvaggi servi Elisa ti affidò? Trema ... Pac. Accedite Piezze, piezze facite St' affritto sconzolato . Io non aggio nisciuno canosciuto. Perchè nfra chill'anfratto, e pò a la scura Tutte le sentimiente Perdere me facette la paura. Gia. ( lo respiro. ) Però ... mò m' allicordo Pac. (frugandosi in tasca) Aspettate

Gia. (Che sia?)
Eli. (Oh ciel!)
Pac. Pigliat

Chillo brutto ciaurro
Che strascenava ccà la Signorina
E che a me nnitto nfatto la lassaje
Sto paccotto purzì me consignaje.

46 ( Dà le carte che gli ha dato Giacomo ) ( Giacomo impallidisce. Elisa palpita. Adolfo apre rapidamente le carte, le scorre con l'occhia e resta quasi come colpito da un fulmine . Sorpresa generale . ) Ada. ( Mio fratello! ) Eli. ( Gran Dio! ) Gia. ( Ove mi ascondo! ) Ado. ( prendendo una istantanea ilarità ) Tutto, o amici, è svelato, un mio nemico, Ma fuggi... più non è... Ah! sì germano Vieni al mio sen ... ( Prendi , t' invola , fuggi Di mia virtù profitta.) (Gli restituisce le carte nell'abbracciarlo.) Ah! vengan tutti, Elisa ... ella è innocente . All'amor mio Io la ritorno, e come sposo a lei Ecco la mano io stendo. Così alla sua virtù l'omaggio rendo, Eli. (Oh gioja!). (Oh mio rossore!) Gia. ( Resta avvilito , ) Signò vedite, Ado. Vieni tu ancor fra le mie braccia o caro, Mai più dal fianco mio ti staccherai. Pac. Co Prizeta Signo. Già ci s'intende Bri. Egli è mio fidanzato. Pac. Mo te vase, cappotto affortunato. ( Bacia il tabarro ) Ado. Tu con me ognor starai Purchè ai doveri tuoi non mancherai . Eli. Dunque Adolfo son' io la sposa tua? Ma nel darmi la destra

Un obbligo d'impongo.
. Un sogno sia, fallace sogno, quanto
Avvenne fra di noi, nel nostro petto

Abbia trono amistà, pace, diletto.

Pari a baleno estivo

Sparir da noi le pene,

Torna il contento il bene

Ad inondarci il cor.

Ado. Sì cara, e tu sarai.

Gia. Il solo nostro amor.

( Apriti o terra, e ascondi
L' estremo mio rossor. )

Tutti Elisa ognor sarai Il solo nostro amor.

Tutti

Eli. Ognor de' miei pensieri Sarete voi l'oggetto, Ma per te sol nel petto ( Ad Adolfo,

Mio cor palpitera. La gioja ed il diletto Mai più ci lascera. Un così casto affetto Il ciel proteggera.

Fine del Melodramma .



.

2 7 N 7 2

\*



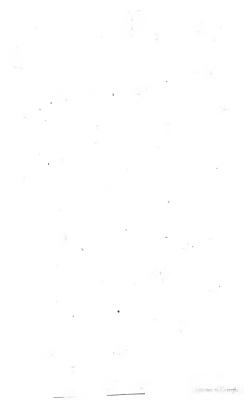



